# LA GHIRBA

GIORNALE DEI SOLDATI DELLE ARMATE DI RISERVA

#### CARICA



— Non trovi anche tu, camerata, che questi cavalleggeri italiani sono un po' pesanti? (1)

#### " A NOI ..

Un urlo solo: A noi!

Nella radura vasta che si sfonda sui pioppi e sui cipressi:

Gente di guerra convocata nell'arena settecentesca offerta dalla natura,

Prima Divisione d'assalto, divisione che dà la morte. — A noi!

Sulla scalea appare il Re: al suo fianco sta il Generale.

Guarda la gente italica prodigiosa. La falange di sei mila fiamme nere. Guarda: ora tacciono, sorridenti, docili — omaggio di mitezza.

Oggi non come ieri, quando scaraventavano l'ira d'Italia, l'odio d'Italia, la vendetta d'Italia sul barbaro che ha calpestato la terra nostra, che ha prodato i nostri beni, contaminato i nostri amori, umiliato il nostro grande cuore.

Presentate le armi! A noi! ? Il Re passa:

Mille più mille occhi arditamente l'affissano e danno scintille di volontà e di amore.

Per Te, per l'Italia, fino allo sterminio, senza tregua, fino alla vittoria.

Giovinezza atletica, o composta di nervi soltanto, come sferza, segnata d'azzurro pel valore; capitani che sembrano fanciulli e sono leoni e tigri, comandanti massicci ravvolti di fierezza legionaria, piccoli visi in membra non complete, che servono maschie volontà indomabili.

Passa il Re e vede!

Vede la dedizione, vede il sacrificio, la gloria, la pro-

messa di morire e guardando ringrazia ed è per tutti come una benedizione.



Poi egli chiama a sè quelli valorosissimi: il Generale sereno, forte, libero, ferma sui petti arditi il segno dell'ardimento; il Re, mano nella mano, parla a ciascuno coll'affetto del padre: qualcuno s'arresta un po' lungi con dignità, ma Egli l'attira a sè, quasi nelle sue braccia.

Ed ora la falange restituisce l'omaggio: ringrazia.

L'immensa moltitudine si compone in quadrata falange d'assalto:

Avanti! fanfara d'assalto! Avanti i lanciafiamme!

Nubi rosse di faoco precedono la corsa; la falange passa e nella corsa davanti al Re

un urlo solo s'esprime: « A noi! A noi! ».



Battaglioni ciclisti, veloci, omnipresenti; un galoppo che si sfrena: cavalieri d'assalto!.... mitragliatrici cantate! Bombe dell'offesa, rac-

contate lo scroscio lacerante, liberatore! È la sinfonia d'assalto!

È il destino prodigioso d'Italia che passa!

Il Divisionario d'Assalto è lieto: Glabro, giovane, vivo e lo sguardo contiene le promesse di tutta la sua gente.

Poi il Re si allontana e nel viso riflette tutta la sua gioia.

Zona di Guerra, il 29 Giugno 1918.







- Dove vai?

ANGELO.

Vado a prendere un po' d'aria.

#### IL FIGLIO DELLA VISPA TERESA

Il giovine ardito
Aveva sulla vetta
Nel sonno sorpresa
Tedesca vedetta
E tutto giulivo
Gridava a distesa:
— Più morta che viva
L'ho presa! L'ho presa!

A lui supplicando
L'afflitta gridò:
— Dormendo, sognando,
Che male ti fo?
Tu sì mi fai male
Con quel tuo pugnale!
Deh! Lasciami, anch' io
Son figlia di Dio!

Così supplicando
Sperava il croato
Commuover l'ardito
Ed esser lasciato;
Ma questi al Tedesco:
— Stai fresco! Stai fresco!
Se siete codardi,
Vigliacchi, bugiardi,
Trattar gl'Italiani
Vi debbon da cani!

E punto confuso Di rabbia arrossì, Gli fracassò il muso E quello morì.

#### ER '98

Che male c'è si semo ancora ciuchi se ancora ce vo er latte de la mamma? Puro a noiantri er core ce s'infiamma! Nun è 'na pietra ghiaccia, è core d'itajano.

Tenemo puro noi un par de braccia e appiccicate a queste, bone mano p'areggece er fucile e fa li buchi a li nemichi nostri. (E semo ciuc'ii).

E 'sti sordati anziani ce chiameno « cappelle » come se noi, la pelle nun la sapemo da' pe la gloria e l'onore de questa patria nostra. Er '88 mostra, invece, gran valor.

Se fai conversazione co' n'anziano e je domanni: — Ce sei stato in guera? — So ventisette mesi de trincera che faccio insino adesso — !... So l'uniche parole. Che forse n'semo 'bboni a fa listesso se semo usciti adesso da le scole? Me dichi che ce vo? Ie pare strano, se te lo sente di n'sordato anziano!

E 'sti sordati anziani ce chiameno « cappelle » come se noi, la pelle nun la sapemo da' pe la gloria e l'onore de questa patria nostra. Er '98 mostra, invece, gran valor.

Caporale SAVELLI RENATO.



 Siamo stati costretti ad avvertirli. Tutte le volte che sentivano l'odore del riso, cominciavano a gridare: « bono taliano »

#### LA "S. STEFANO ,, IN FONDO AL MARE FAVOLA QUASI VERA

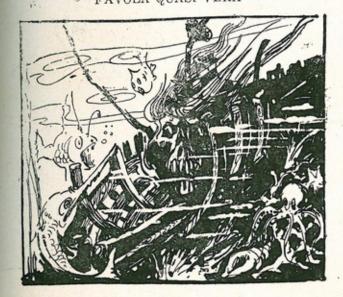

- Gesummaria, — disse un pescecane, — che animalaccio brutto!

Accidenti! — strillò un lattarino.

— E chi è?

Aiuto, aiuto! - gridava un banco di coralli che vedeva scendere su di lui l'animalaccio nero.

 Aiuto, aiuto! — gridavano le alghe, le conchiglie, le perle, le spugne, tutte le cose belle che stavano silenziose e tranquille in fondo al mare.

Ma invano; l'animalaccio scese velocemente e

schiacciò tutto, col suo corpo enorme.

Al tonfo, ai gridi di aiuto, accorsero gli abitanti del mare da ogni parte.



- E' un delfino.
- E' un idrosauro.
- E' una balena.
  E' morto.
- Dorme. Silenzio, — disse un pesce spada, — è una corazzata, una nave da guerra, io me ne intendo, di cose

- E che fa quaggiù?

- Pensa! pensa che non ha fatto niente in vita sua! Ieri, per non morire di noia nel porto di Pola, uscì a due passi,, a mare aperto; un marinaio italiano imprudente le solleticò la pancia con un affaretto che si chiama " siluro " ed essa allora esplose... una protesta che l'ha portata quaggiù.

— E quell'affare lì, che cos'è? la coda?

— E' un cannone, che prima ci abitavano dentro

i proiettili, e quando uscivano a passeggio era un gran brutto affare per chi l'incontrava! Ma adesso sono disabitati e vuoti, come la pancia dei soldati austriaci.

— O dentro che c'è?

C'è la cambusa, che sarebbe lo stomaco della nave, dove c'è tutta roba buona da mangiare, quando c'è!

Vediamo! — dissero tutti i pesci.

- Vediamo! - E cominciarono a passeggiare per le cupole corazzate, per l'anima dei cannoni, per la stiva,

per ogni dove.

— E' chiusa, è chiusa la cambusa!

— E' chiusa? — riprese il pesce spada; — noi abbiamo tutto, niente paura; un colpetto e si apre. Ehi,

torpedine, vien qua ; c'è lavoro, per te! Bisogna far saltare questa carcassa qui.

Sta bene. - Il pesce torpedine scese in fondo alla stiva della corazzata, s'aggiustò proprio sotto la

cambusa ed esplose. Fu una rivoluzione. La nave sventrata mostrò le miserie del suo interno. Nella cambusa da qualche tempo abitava solo la "fame ", che sarebbe la dea della macritudine; e un trattato sulla esercitazione del digiuno.

I pesci accorsero per far colazione ma... ancora

scappano inorriditi.

- Cosa c'è? — disse una balena che veniva placida

per le onde.

Maestà del mare, - disse il pesce spada, torni indietro che è arrivato il colera: c'è, si figuri, la puzza di sego (che la cambusa della "S. Stefano,, racchiudeva come vitto di riserva (a passeggio per le acque del mare!

La balena si turò il naso con le pinne e inorri-COLLOPPLI.



#### L'OFFENSIVA AUSTRIACA

Volevan con l'offensiva in grande stile Scendere nel pianoro Trevigiano, Lasciarvi con la forca, lo staffile, E via portarne, in cambio, vino e grano.

Ma i " vecchi sonator di mandolino ,, In RE maggiore ed ACCIDENTI in chiave, L'hanno suonati; e invece del buon vino, Gli hanno fatto tracannar l'acqua del Piave.

Sold. ORAZIO PIANEL.

#### SORPRESE DI GUERRA

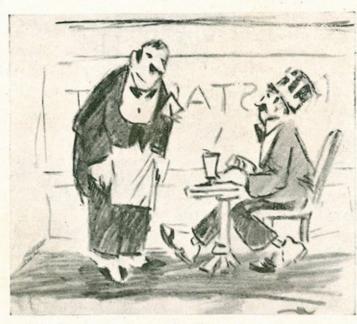

Ma questa è acqua sola. Dov'ò la gran: tina? - E' stata sparata da un cannoncino da trincer.

## Riso e Pianto

— Kamarad, Kamarad, di ridirlo non m'azzard è una cosa kolossale, ma pur troppo l'è reale. Mentre stavo di vedetta rovesciare una gavetta ho veduto, Kamarad, e di dirlo non m'azzard!





Ma la sera, sul più bello, mancò proprio il coscrittello che per màcabra disdetta era proprio di vedetta. A lo spron dell'appetin brilla, in tutti, un cuon ed il cibo vien rubato fra trincea e reticolata.

Bologna scopo cor



Per le terre se n'è andato tutto il cibo prelibato! Kamarad, stavo all'erta; son rimasto a bocca aperta! ma l'odore solo è entrato nel mio stomaco turbato e mangiato, ho, questa mane, molto odore e.... molta fame! - Cielo, cielo, cosa dici? dici frottole agli amici! o per certo gl'Italiani sono tipi alquanto strani per non dir loro dei nomi che somigliano a « minchioni »! E che cibo prelibato per le terre è dunque andato? Kamarad, Kamarad, di ridirlo non m'azzard cosa allegra allegra assai che da noi, non ci dan mai! Cioè riso bianco, bello, un mangiar da colonnello! un risotto che in paese

chiaman alla milanese. Che splendore, che bontà! E pensare è sempre là! -- Zitto, Franz, zitto, zitto fa parlare un po' un coscritto per mangiare quel risotto ho ideato un bel complotto. Questa sera all'imbrunire quatti, quatti, nell'uscire col cucchiaio e la gavetta, silenziosi in tutta fretta, si va là dall'Italiani (tutti ricchi questi cani) in pattuglia silenziosa che per certo è un po' rischiosa, ma che al fin, se viene bene, premierà le nostre pene. -- Bravo bravo, coscrittello, dicon tutti, è un caso bello che se no, qui, va a finire, che dovrem tutti morire, forse no, d'una granata, ma di fame, stagionata.

Con la gioia pinta in viso ora mangiano il buon riso, ma si sente un colpo tale che ciascun di lor trasale.

S'ode un grido: — Poveretta, s'è ammazzata la vedetta! —

Ed accorsi gli Ufficiali come fossero dei strali, trovan steso, poverello, il fantoccio coscrittello!

Che però non è defunto tantochè dice compunto:



- Signorsi, mi son tirata
una tal revolverata,
perchè ho visto di lontano
che il risotto di Milano
gli altri quattro Kamarad
con un'aria assai beffard,
specialmente il vecchio Franz,
ni son messi nella panz!
Ed a me, sciagura infame,

« la pattuglia della fame »,
con un ghigno che insultava,
sbadigliare, mi lasciava
e così mi son tirata
questa tal revolverata;
perchè certo non si sbaglia
tra la fame e la battaglia
preferisco, già che ho l'armi,
preferisco d'ammazzarmi.



E condotto all'ospedale tra il compianto generale, per il riso, il disgraziato, si morì suicidato. Dopo aver studiato assai, sopra tutti questi guai tutto il gran Stato Maggiore di Carletto; e un aviatore



Ed un ordine del giorno diramato intorno intorno diramato da Carletto profetava un gran banchetto. Kamarad, la monarchia
 vi vuol dare l'allegria
 regalare donne belle
 e « mangiate » a crepapelle.



E siccome l'Italiano
ha risotto di Milano
vino buono, e pane bianco,
per chi soffre, ha fame, è stanco
si capisce, non si sbaglia,
ci vuol proprio una battaglia
che darà a la monarchia
l'opulenza e l'allegria >.
Questo editto di Carietto
fece tosto, un certo effetto,

ma per dirla da regnante,

con la piccola variante >
che sul Piave e sovra il Grappa,
ci fu un certo < scappa-scappa >
registrato sul lunario
qual vittoria all'incontrario!
Mentre colma la gamella,
manda un bacio alla sua bella
beve e mangia, l'Italiano,
il risotto di Milano!

GABRIELE DEL NUNZIO.



riferito all'assemblea

che del riso, si vedea

per ovunque in terra sparso,

come un dl, pietre, sul Carso,

come scla, dietro una nave,

per i monti e lungo il Piave,

fa decisa l'offensiva

per sfamare chi languiva

e di Vienna le gran dame

la chiamaron « della fame »!



(b) N. d. R. - Nel prossimo numero daremo la ricetta infallibile ai cucinieri per prepararlo in modo molto superiore di quello del « COVA » di Milano. Avvertiamo i cucinieri e raccomandiamo vivamente ai graduati, l'ordine nella distribuzione del riso confezionato col nuovo metodo, chè altrimenti i fanti entusiasti sarebbero capaci di leccare anche le marmitte, e rubarsi fra di loro il cibo prelibato!



Cara Rosina, ascoltami, scusa se ho approfittato Per un momento solo del nome dell'amato, Non fu lo scopo mio, credilo, di carpire Il premio della "Ghirba , cioè le dieci lire, Tanto è vero che tosto, insieme ad Archibaldo Dall'oste più vicino ne abbiamo fatto il saldo O quasi, e con un piccolo resto mi sono fatto Da un celebre fotografo questo po' di ritratto, Così or da lontano farai la conoscenza Poi la rinnoveremo quando verrò in licenza. Credi che fu uno scherzo! Tu tanto savia e onesta Non ti metterai, spero, altre ubbie per la testa, Perchè so sei capace di far qualunque cosa Allora che ti toccano la questione amorosa, Prendendo esempio certo da quell'altra Rosina Che nel "Barbiere,, canta la nota cavatina. Quegli improperi dunque che il celebre ex-piantone Mi dona sulla "Ghirba ,, , non mi fanno impressione Ed or che mi svelai con lui, cosa ne dici? Se prima amici fummo or siamo anche più amici! Tu forse mi dirai: perchè scrivo quest' altra? Ma tu l'hai già capito certo, Rosina scaltra: È perchè l'esser fanti, tanto io che Archibaldo, Deve rendere il vincolo nostro ancora più saldo; Perchè quel che ti scrissi un dì col nome suo Torni a rinvigorire per lui l'affetto tuo, Perchè tu mi perdoni, com' esso ha perdonato Quelle righe che scherzo furono, e non peccato

E nel momento istesso in cui riceverai Questa mia, e all'amante lontano penserai L'idea che siamo entrambi allo stesso periglio Anche per me una lacrima sprema dal tuo bel ciglio Visto che le fanciulle d'Italia in questo istante Pensano a ogni soldato come fosse l'amante, E mentre l'Austro fugge mordendosi le mani Tutti come un sol uomo combatton gli Italiani E vi gridano: Su! non abbiate timore, Ormai nei nostri petti è l'antico valore! Tutto dimenticammo! Sol ricordiamo adesso Che difender la Patria fu a noialtri commesso E assolto il nostro compito, a casa ritornati Fieri tutti saremo d'esser stati soldati! Questo volevo dirti, simpatica Rosina, S'anche non ti conosco, mia bella birichina: Possa col tuo Archibaldo passar felici gli anni Che certo arrideranno a voi scevri d'affanni E perdonato allor lo scherzo della "Ghirba,. Non m'avrete in concetto per questo di una birba. Tal confession, Rosina, eredo ti farà paga, Così pensa Archibaldo il qual pur senza Daga Ha per gli austriaci un'arma proprio numero uno Cuore fermo e... fucile modello 91. ARCHIBALDO SENZA DAGA.

#### IL TEDESCOFILO.

0=0=0=



### LE CARIATIDI DEL PALAZZO CARLO I.





## CARTOLINE DEL SOLDATO



#### ALLA CARTOLINA IN FRANCHIGIA

Modesto cartoncin rettangolare, Che dalla zona ove si pugna e muore Corri, portando le memorie care, I sospiri ed i palpiti del cuore.

> A te, che sei del fante il galeotto, Oggi il mio canto! Sono un fante anch'io, Che alla mia bella l'amoroso motto Il bacio mando e il desiderio mio.

Tu sdegni il francobollo e celermente Tu voli presso l'anelante sposa; Trovi la mamma, il bimbo sorridente, A cui la fiamma del dolore è ascosa.

> Porti da un lato, maestoso amplesso Della gente che anela a libertà, Un fascio di bandiere e in un con esso La VITTORIA, che i forti onorerà.

> > Sold. CICALA CARLO.

Un sergente faceva istruzione interna alle reclute dell'ultima chiamata. Dopo aver fatto diverse domande a questo e a quello, arriva ad uno che non sa rispondere a nessuno. Rivoltosi allora al soldato vicino:

— Ditemi, voi che siete il più sveglio di tutti, che cosa deve fare un soldato quando un superiore fa una domanda ad un altro e questi non risponde?

Far vista di non sentire — risponde il soldato.

Capor. CONTI TULLIO.

#### RIFLESSIONI DI UN CANE

— Strani gli uomini! D'inverno dicono sempre: che freddo cane! d'estate, che c'è la can.....icola; un artista che rompe le orecchie al prossimo è.... un cane; se qualcuno fa baccano, c'è cagnara; quando uno sbircia un altro, lo guarda in cagnesco; i tedeschi sono ... razza di cani; gli austriaci, della can....aglia, e poi dicono che noi siamo gli amici dell'uomo!

Soldato BESAGLIA G OVANNI

Sezione Disinfezione.

#### CARTOLINA DEL SOLDATO

Un soldato di ritorno dalla licenza, per mancanza di treni, fu costretto a fermarsi tre o quattro ore alla stazione X.

Sentendosi alquanto appetito, entrò nel Buffet e si fece servire, fra l'altro, una bistecca.

Mentre con avidità stava divorandosela, gli capitò tra i denti qualche cosa di duro; meravigliato guardò e potè constatare che era un pezzetto di legno. Indispettito allora chiamò il cameriere e mostrandogli il legnetto, con voce alterata gli disse:

— Mangiare una bistecca di cavallo non me ne sarei fatto caso, ma anche la carrozza poi!?

#### CONSIGLIO

- Quando il cielo è plumbeo ed i tuoni spesseggiano, non contare mai oltre il sette.
  - Perchè?
  - Piove, a dir...otto.

POSTA IN FRANCHIGIA

Nella Posta in franchigia non si risponderà d'ora innanzi che a coloro i quali pur avendo mandato scritti o disegni non ritenuti pubblicabili, mostrano tuttavia di avere attitudini tali da meritarsi incoraggiamenti o consigli. Perciò coloro che non vedono i loro lavori pubblicati e non ricevono risposta, debbono senz'altro ritenere che sono stati giudicati privi di ogni valore e quindi cestinati.

Sold. CIRIOLA — La visita medica fu pubblicata nel n. 10, ma non si è potuto inviare il premio perchè l'autore non ci aveva dato il suo indirizzo. Lo mandi.

Caporale NANNI MASSA — Austriacu abbarra. Non è molto spiritoso. Ritentare

Sold. A. DE MICHELIS — Dopo la purga del Piave, Il bagno — Gastronomia. Il disegno è insufficiente. Mandare altro.

Sold. CARMASSI ENRICO — Due giugno — I nostri Ufficiali. Il primo disegno è una stentata imitazione del nostro Canevari; gli altri sono di argomento troppo particolare. Pubblicheremo invece: Gli effetti della "Ghirba "...

Sold. VITTORIO NENCINI — Il disegno è poco spigliato e la leggenda poco allegra. Ritentare.

Sold. PIACENTINI ANS ELMO — Pompieri all'opera. Il disegno è carino, ma il soggetto non va. Fare qualcos'altro e mandarcelo.

Sold. CAMPANARO CESARE — Il Gas asfissiante di Memo. Il disegno è abbastanza spiritoso, ma il soggetto è sconveniente.

LA REDAZIONE.

Soldato BESAGLIA GIOVANNI.
...... Sezione Disinfeziono.



## DIZEGNI DEL ZOLDATO





L CARABINIERE: Dove andate voialtri quattro? per tutti e cinque.



LE REQUISIZIONI IN UCRAINA - Egregio signor sindaco, siamo ve-nuti a pregarvi gentilmente di ade-rire alla nostra richiesta di riso.



IL CAPORALE: Il caricatore della mi-tragliatrice è di forma parallelepi-peda. Non vi parlo delle parallele nè della pipeda perchè sono cose troppo difficili e voi non capireste nulla.



L Soldato (pregustando): — Che risata!



L'UFFIC. DI PICCHETTO: andrebbe bene se non vi mancasse l'aria marziale.

IL SOLDATO (timido, guardan-dosi indosso): Quelle birbe dei miei compagni me l'avranno nascosta.



ALLA VISITA MEDICA



IL SOLDATO (al medico che lo ha visitato): Si-gnor Tenente, e fumare posso? L'Ufficiale Medico: Ecco: il fumare, da una parte vi farà bene, ma dall'altra.... IL SOLDATO: Scusi, Signor Tenente, dall'altra

non ho mai fumato.



Ho ordinato a quell'animale che mi sve-gliasse alle cinque ed è già più di un'ora che l'attendo. — Ah ma se mi fa per-

Cap. Magg. RANCATI EMILIO.



CONSOLAZIONI.



Sembra che gl' Italiani abbiano ucciso il Leone di San Marco perchè non potevano più nutrirlo.



Sai quanto pesa la luna?

Un chilo.

Come un chilo? Certo un chilo nonè composto di quattro quarti?

E la luna non ha anche lei quat-tro quarti?



IL SERGENTE: Non tollero certi scherzi quando siete in riga: avete capito? Altrimenti vi lego tutti ad una pianta e vi metto di corsa per tre ore.

### A VIENNA



Dai giornali:

« La calma regna in paese ».